Vovô empata na estreia da Série B p. 18



# 21 de abril de 2024 Ano 43/N°15072 DOMINGO Fundador: Edson Queiroz www.diáriodonordeste.com.br Converted to the converted of the converted o

# Dados mostram abismo de renda entre ricos e pobres

**No Ceará, o rendimento médio de 1% da população que ganha mais era 34,4 vezes** maior que 50% dos mais pobres no Estado em 2023. A renda domiciliar per capita mensal dos mais ricos é R\$ 13.780, contra os R\$ 400 dos que recebem menos. **P. 2 e 3** 



PT acumula crises locais para definir candidatos no CEp. 809

# DESTAQUE DESIGUALDADE DE RENDA



#Renda Paloma Vargas

paloma.vargas@svm.com.br

# Abismo de renda

Na série histórica, em 2012, o Ceará apresentava a menor renda, de R\$ 159. Durante os anos subsequentes havia um pequeno aumento, até 2020, quando o valor era de R\$ 314. Já em 2021, a renda caiu para R\$ 275. Em 2022, subiu para R\$ 361, chegando aos R\$ 400 em 2023

o Ceará, o rendimento mé- as Fontes, que traz o retrato de R\$ 10,0 bilhões. Porém, dio de 1% da população que ganha mais era 34,4 vezes maior que 50% dos mais pobres no Estado em 2023. Em números reais, o rendimento domiciliar per capita mensal dos mais ricos é em média R\$ 13.780, contra os R\$ 400 dos que recebem menos.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua 2023 - Rendimento de Todas da desigualdade de renda no Brasil e nos estados. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A massa de rendimento médio mensal real domiciliar per capita no Ceará totalizou R\$ 10,6 bilhões em 2023. O valor representa um aumento de 5,9% se comparado com 2022, que teve o valor

em relação a 2019 (R\$ 10,8 bilhões), observa-se declínio de 1,1%.

### Comportamento da renda

A pesquisa só leva em conta o rendimento de trabalho para pessoas de 14 anos ou mais de idade. Além disso, na série histórica, em 2012 o Ceará apresentava a menor renda, de R\$ 159. Durante os anos subsequentes sempre

# Desigualdade no Ceará: rendimento mensal do 1% mais rico é 34 vezes maior que dos 50% mais pobres

Rendimento domiciliar per capita médio do 1% mais rico no Estado é de pelo menos R\$ 13.780 por mês, enquanto o dos 50% mais pobres é de R\$ 400





Em 2023, 1% com maiores rendimentos no Ceará recebeu 34,4 vezes mais do que os de menor renda

havia um pequeno aumento, até 2020, quando o valor era de R\$ 314. Já em 2021 a renda caiu para R\$ 275. Em 2022, subiu para R\$ 361, chegando aos R\$ 400 em 2023.

O mesmo movimento foi apresentado no grupo de maior rendimento. Em 2012, o valor era de R\$ 6.124. O valor se manteve crescente até 2020 quando chegou em R\$ 12.714. Em 2021 houve a queda, chegando em R\$ 10.634, voltando a subir em 2022 (R\$ 13.314) e chegando aos R\$ 13.780 de 2023.

### Melhorias no mercado

Professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará (Caen/UFC), João Mário de França afirma que apesar da melhoria no mercado de trabalho cearense e brasileiro e a ampliação dos programas sociais principalmente no âmbito federal, como o Bolsa Família, mas também estadual como o Cartão Mais Infância Ceará e Ceará Sem

Fome, em 2023 o nível de desigualdade no Estado permanece alto, assim como no Brasil.

Ele aponta que o principal fator que explica esse nível de desigualdade no Estado é a baixa escolaridade, já que um percentual muito grande de pessoas no mercado de trabalho possuem ensino básico ou médio incompleto e ainda atuam na informalidade.

Isso leva essas pessoas a obterem baixas remunerações, mantendo assim elevado o gap de rendimento médio entre os 50% que ganham menos e o do 1% da população que ganha mais", diz João Mário de França.

#### Reflexos da década de 80

A realidade enfrentada agora pelo Estado e pelo País, segundo o economista, tem relação direta com a pouca atenção dada no passado, mais precisamente até o final dos anos 80, aos investimentos sociais, principalmente

na área da educação, quando havia muitas crianças fora da escola.

"Isso resultou em uma parcela significativa da população adulta que está no mercado de trabalho com baixa escolaridade, produtividade e menores salários, contrastando com os que tiveram mais oportunidades e tiveram mais anos de estudo", diz França.

Para o especialista, a única maneira de reverter esse quadro estrutural de desigualdade elevada no médio e longo prazo é o Estado continuar priorizando reduzir a desigualdade de oportunidades com focalização nas famílias mais vulneráveis.

"É preciso ser garantida para os filhos destas famílias o acesso a uma boa educação em todas as fases, mas principalmente na primeira infância (O até 6 anos) desde a préescola permitindo assim um adequado desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional para que ao longo das fases seguintes essas crianças tenham mais capacidade de aprendizagem e possam atingir todo o seu potencial".

Outras influências

França também aponta que acesso à saúde de qualidade descentralizada, onde se pensa também no saneamento ambiental (água potável e esgoto) e melhoria da infraestrutura domiciliar, sendo que algumas sequer possuem banheiro, também são pontos-chave para a construção dessa diminuição de disparidade de renda.

Além disso, para o economista, essas políticas sociais só são fortalecidas quando, além dos programas estaduais de transferência de renda, o Estado preserva o seu equilíbrio fiscal.

"Com isso é possível realizar investimentos sociais, sem falar que contas públicas sustentáveis garantem também maior credibilidade ao Estado no processo de atração de novos negócios e empresas que geram dinamismo e aumento de emprego e renda na economia", completa.

#### Políticas públicas

Por fim, o professor da UFC ressalta que é preciso criar ferramentas ágeis e eficientes para monitoramento e avaliação das políticas públicas para que os recursos aplicados nesse público, que deve ter prioridade, possam gerar melhores entregas e serviços.

"Esse sistema garantiria correção de políticas e até em alguns casos sua descontinuidade por não atingirem os resultados esperados, para que a despesa pública tenha uma melhor qualidade".

#### Dados no País

Na mesma pesquisa são apontados dados do Brasil. Assim, em 2023, o rendimento médio das pessoas do grupo de 1% mais ricos do País foi de R\$ 20.664 por mês, em média, o correspondente a 39,2 vezes o rendimento daqueles no grupo dos 40% mais pobres (R\$ 527).

"Quando comparados os rendimentos médios das diferentes classes de renda, observa-se que a desigualdade no país permanecia bastante acentuada", escreveu o IBGE na publicação da Pnad.

Na comparação com 2022 essa distância entre a média das rendas teve pequena alta, já que no ano anterior o valor era 38,9 vezes maior. Já na série histórica, a discrepância entre o rendimento médio dos mais ricos e dos mais pobres vem apresentando reduções. Para se ter uma ideia, em 2012 a diferença era de 46,2 vezes.

da Pes
Nacion
Amost
Domicion
(Pnad)
Contín
- Rend
de Tod

O ano de 2019 foi o que apresentou o maior pico, com 48,9 vezes. Na pandemia, em 2020, essa razão diminuiu para 41,8 vezes, porém em 2021 voltou a subir, chegando nas 47 vezes de diferença.

Os dados são
da Pesquisa
Nacional por
Amostra de
Domicílios
(Pnad)
Contínua 2023
- Rendimento
de Todas as
Fontes, que
traz o retrato da
desigualdade de
renda no Brasil
e nos estados



# CEARÁ



Parque foi construído na década de 1990 e, para a população do entorno, estava abandonado

# Área verde de quase 50 anos, Parque Rio Branco tem entrega de obra adiada pela Prefeitura

Local está em reformas desde junho do ano passado

#Capital

Nícolas Paulino

nicolas.paulino@svm.com.br

# Obra tem novo prazo

O incremento de uma areninha ao projeto adiou para junho a entrega do equipamento municipal m dos pontos mais conhecidos do bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, com entrada principal voltada para a Avenida Pontes Vieira, o Parque Urbano Rio Branco foi idealizado há quase 50 anos e construído oficialmente na década de 1990. No ano passado, foi iniciada uma requalificação completa do lo-

cal, mas o prazo informado pela Prefeitura de Fortaleza expirou e a entrega da obra precisou ser adiada.

Melhorias do espaço eram uma demanda antiga da população que frequenta o local e aponta problemas como falta de limpeza, mobiliário quebrado e insegurança durante passeios ou prática de atividades físicas.

A placa da obra fixada em frente ao parque mostra que as intervenções começaram no dia 14 de junho de 2023, com prazo de conclusão em 10 meses. Contudo, o prazo venceu no último domingo, 14 de abril, e a área continua cercada por tapumes. A reportagem do Diário do Nordeste esteve no local e também verificou pouca mo-

vimentação de operários.

Em nota, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou que as obras de urbanização do Parque Rio Branco seguem "em ritmo acelerado" e já estão com mais de 85% de execução. A Pasta considera que as intervenções estão "dentro do prazo previsto, que é final deste mês de abril".

No entanto, também reconhece que, devido ao acréscimo de uma Areninha no projeto, "a pedido dos moradores", a entrega da revitalização do parque passou para junho deste ano. No momento, os serviços continuam com a implantação do calçadão em piso drenante, passeios e instalação de todo o gradil que contorna a área.

"A Prefeitura trabalha alinhada com as demandas da população e, desta forma, o parque passará a contar com mais esse equipamento".



Uma conquista histórica para Fortaleza. Agora, todos com carteirinha de estudante válida têm direito a 2 passagens por dia\*. Tudo isso sem aumento de tarifa, sem perda de direitos e sem precisar fazer nenhum cadastro.

Prefeitura de Fortaleza. Trabalhando mais.

\*Dias úteis e letivos









## **Crédito**

Microcrédito orientado: os fios da rendeira que formam o seu trabalho e sustento



## **Imóveis**

As histórias que os imóveis antigos contam sobre a Fortaleza



# Caminhos da Saúde

Regionalização traz serviços para mais perto do cidadão

# 



# **Hércules**

Volante Hércules, do Fortaleza, comemora gol contra o Cruzeiro



## **Carreata**

Torcida do Ceará comemorou conquista do título



## **Centro**

Área central de Fortaleza tem 6,6 mil moradias desocupadas



# PONTO PODER

## Com o comando do Estado e da União, PT acumula crises locais no Ceará para definir chapas eleitorais

A chegada de novos filiados tem provocado um choque de interesses na sigla

**#Partidos** 

Igor Cavalcante

igor.cavalcante@svm.com.br

# Desgaste interno

Partido dos Trabalhadores (PT) passa por um momento único da sua história no Ceará. Pela primeira vez, a sigla comanda o Governo do Estado, a Presidência da República e tem sua principal liderança

estadual, Camilo Santana (PT), em um ministério estratégico para o Governo Federal. Além dele, um dos quadros mais tradicionais do Partido no Ceará, o deputado federal José Guimarães (PT), é líder do Governo na Câmara dos Deputados.

Nos municípios, desde as

últimas eleições locais, em 2020, a legenda expandiu seu domínio de 17 para 42 prefeituras no Ceará.

A menos de seis meses para o novo pleito municipal, todos esses elementos colocam o PT em um patamar dos mais favoráveis no Estado. Contudo, a sigla tem acumulado e enfrentado crises em municípios estratégicos. Os impasses, com direito a desfiliação de quadros históricos da legenda, acusações de traição e intervenção de forças estaduais, têm como plano de fundo a chegada de "novos petistas" com interesses que entram em rota de colisão com figuras mais tradicionais da sigla.

Em Fortaleza, por exemplo, a disputa ficou polarizada entre a ex-deputada Luizianne Lins (PT) e o recém-ingresso no PT, Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em Iguatu, o militante histórico Dr. Sá Vilarouca deixou a sigla com a chegada do pré-candidato Ilo Neto. Em Icó, a adesão da prefeita Laís Nunes provocou reações de repúdio em seus correligionários. Há disputas acirradas

Há embates entre petistas em Fortaleza, Iguatu, Maracanaú, Crato, Icó e Caucaia



# PONTO PODER

ainda em municípios como Crato e Maracanaú. Emanuel Freitas, professor de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), aponta que esse movimento de atração de novos filiados — principalmente mandatários — é natural para partidos que estão em momentos políticos favoráveis e com a "máquina pública" nas mãos.

"Antes de ser a história do PT é uma história da tradição governista no Ceará. Quando o governador era do PSDB, o partido tinha a maior quantidade de prefeitos, filiados e deputados no Ceará. Quando o governador passa a ser do PSB e depois do Pros, há essa mudança também. Depois, temos o PT e aí se mantém com o Camilo Santana porque ele era um PT-PDT", contextualiza Freitas.

"O que está acontecendo com o PT agora, tendo esse inchaço, nada mais é do que a nova expressão do governismo do Ceará. Se quiséssemos utilizar uma expressão do Joaquim Nabuco, é a 'sedução do trono' (...) Então, é um movimento que acontece dentro da tradição do Ceará. Se a oposição ganhar e chegar ao poder, isso também vai acontecer porque prefeitos e

deputados querem estar aliados a quem detém o poder da caneta", diz o especialista.

#### Atração e reação

Tão comum quanto o movimento de atração de novos quadros é a reação daqueles que já estavam na sigla, avalia o cientista político Cleyton Monte, que também é professor universitário e pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

"É muito comum esse embate entre os históricos e os neófitos, aqueles recém-ingressos no partido, porque há uma disputa por espaço. Por exemplo, quando um prefeito ingressa no PT, geralmente, ele busca o comando do diretório municipal da cidade que ele governa, isso causa atrito com os filiados e com as lideranças do município que estavam lá há 10 ou 20 anos", diz Cleyton.

Essas insatisfações, na avaliação dele, tendem a não encontrar eco nas lideranças estaduais e nacionais por conta da sinalização dos diretórios de que o partido deve realmente se expandir. "Isso envolve acolher novos prefeitos, das mais diferentes

ideologias, das mais distintas correntes e dos passados mais diversos", ressalta.

Para Emanuel Freitas, ainda que esse movimento seja fundamental para o crescimento da legenda, ele "não acontece, obviamente, sem ser produto de uma maior desideologização do partido".

"Ao mesmo tempo que essa entrada em massa é produzida pelo pragmatismo, ela também o produz no sentido de que vão sendo importantes para o partido não mais aqueles que estão identificados historicamente com a luta da classe trabalhadora", conclui.

Cleyton pondera que a principal particularidade, no caso do PT, é que o partido é organizado por correntes internas. "Elas têm voz e debatem, é um partido que tem democracia interna. Por mais que a gente possa visualizar lideranças mais destacadas, com mais peso e que direcionam, essas correntes fazem barulho, então esses embates já aconteciam e vão continuar acontecendo", afirma.

#### Partidos precisam crescer

Vivendo esse bom momento atualmente, o PT enfrentou uma crise sem precedentes entre 2015 e 2018 com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a prisão de Lula (PT), à época, pré-candidato à Presidência da República. Já em 2022, o petista conseguiu concorrer de fato ao cargo e foi eleito, derrotando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A vitória de Lula marcou uma retomada de protagonismo do partido. No Ceará, o exgovernador Camilo Santana conseguiu se manter no poder mesmo nos momentos mais críticos nacionalmente para os petistas. Contudo, foi em 2022, com Elmano de Freitas sendo eleito ainda no primeiro turno, que a sigla demonstrou sua forca no Estado.

Desde de 2020, o PT Ceará vem se fortalecendo com a ampliação de sua bancada parlamentar no Estado, chegando a sete cadeiras na Alece. Camilo Santana assumiu a liderança do grupo governista no Ceará e chegou ao comando do Ministério da Educação. Entre prefeitos, os 17 eleitos em 2020 assistiram à chegada de outros 25 nomes, totalizando 42 mandatários.

"O impacto imediato dessas filiação em massa de prefeitos ao PT é uma maior estrutura, maior capilarização, maior poder de barganha, mais espaço em cargos públicos, mais espaço no legislativo, um maior capital político para eleições estaduais, mais recursos também, porque o partido, quando tem mais prefeitos, ele passa a ter um olhar especial do diretório nacional, então esse é o impacto maior, ele passa a ser uma força política de destaque", destaca o cientista político Cleyton Monte.

Emanuel Freitas reforça que o "sonho de qualquer partido" no poder é se "reproduzir e ampliar seus quadros".

"Até para que ele continue existindo na condição de partido. Nesse sentido, você vai sacrificando, ou como diz a essência política, você vai cristianizando nomes históricos em nome daqueles que apresentam alguma competitividade. É um movimento da classe política de chegar àqueles que estão detendo o poder e também de salvar-se mesmo, porque a classe política não quer estar com quem perdeu, ela precisa estar com quem ganhou", ressalta.

Leia mais sobre os conflitos internos no PT em nosso site.

Com o poder estadual e federal, o PT tem vantagem nesta eleição, mas os conflitos internos estão trazendo desgaste no ano eleitoral

Os embates
envolvem
filiados
tradicionais e
recém-chegados
ao partido do
presidente Lula



"Se algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela ingratidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela decência, de construí-la pelo trabalho." Edson Queiroz

#### **CHARGE**



#### **EM DESTAQUE HOJE**

# 'Cometa do Diabo' poderá ser visto do Brasil no fim de semana

Apelidado de Cometa do Diabo, o 12P/Pons-Brooks poderá ser observado em todo o Hemisfério Sul, incluindo regiões do Brasil, a partir deste domingo (21). "Ele deverá se tornar mais visível no Hemisfério Sul, uma vez que atingirá a sua máxima aproximação ao Sol, momento cientificamente denominado por periélio. No entanto, desde 7 de abril, observadores no Nordeste já têm conseguido fazer registros", afirma Filipe Monteiro, do Observatório Nacional.

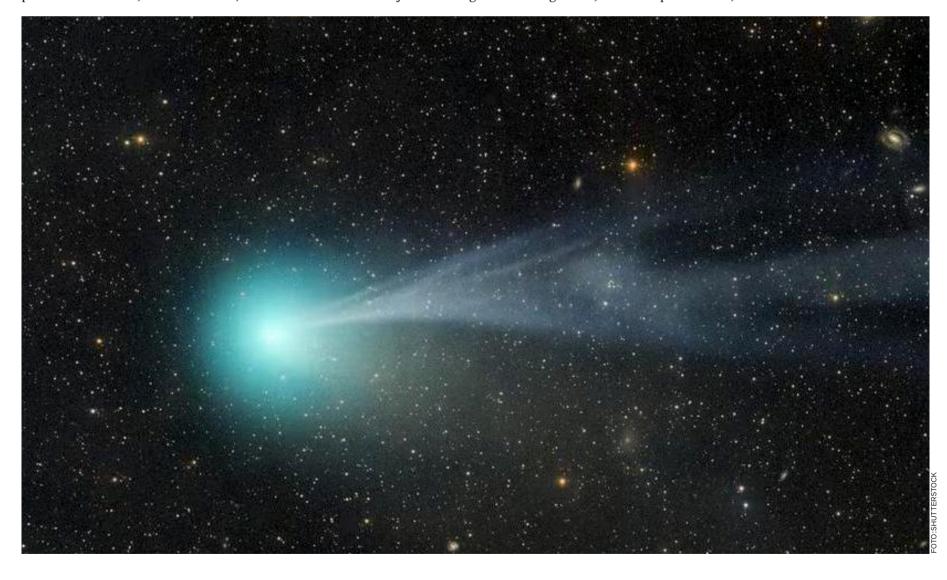

### **IDEIAS**

# Vacinação contra o HPV

**Renata Bezerra**Médica ginecologista e obstetra

O Ministério da Saúde anunciou no último dia 2 de abril uma mudança importante no esquema de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV). A infecção pelo HPV tem alta prevalência no câncer do colo do útero e outras neoplasias, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Esta doença é o terceiro tumor mais frequente na população feminina brasileira, responsável por cerca de 17.000 novos casos e quase 7.000 óbitos por ano.

Apesar da vacina HPV ser segura e muito efetiva na pre-

venção dos desfechos desfavoráveis da infecção pelo vírus, visto que os países com altas coberturas vacinais já conseguiram diminuir o risco do câncer de colo do útero em mais de 80% e quase eliminar as verrugas genitais, sua cobertura global é muito baixa, atingindo somente 12% das meninas de 9 a 14 anos.

#### **Evidências**

Nos últimos 10 anos, diversos estudos realizados mostram evidências de que uma dose da vacina pode fornecer proteção igual a duas ou três

doses (a depender da idade), em áreas com altas coberturas vacinais. Tais resultados, somados às dificuldades enfrentadas por muitos países na incorporação da vacinação contra o HPV, motivou a OMS em 2022, e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 2023, à adoção de um esquema vacinal de dose única da vacina HPV até 20 anos de idade; de duas doses com intervalo de 6 meses, a partir de 21 anos, e de 3 doses para pessoas imunocomprometidas. O público-alvo da vacinação são meninas e

meninos de 9 a 14 anos, visando protegê-los no futuro da exposição ao vírus. Neste grupo prioritário estão inclusos também pessoas imunossuprimidas, pessoas que sofreram violência sexual e outras condições específicas, podendo receber a imunização até os 45 anos de idade.

#### Câncer

O HPV pode ser responsável pelo câncer de pênis, câncer colorretal, câncer de vulva, câncer de boca e câncer de orofaringe, além de patologias como verrugas anogenitais e papilomatose respiratória recorrente, doenças classificadas como benignas, mas que causam grave constrangimento clínico e psicológico nos pacientes afetados

#### **Futuro livre**

Com a vacinação e a realização de exames de rotina podemos alcançar um futuro livre do câncer de colo do útero. Vamos seguir unindo nossas vozes e ações para espalhar consciência, informação e prevenção contra a doença.



# O que é inteligência digital

CRO da Samba

O conceito de inteligência digital é amplo e vai muito além apenas do uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial. Na verdade, ele engloba a capacidade que uma empresa ou organização possui de utilizar as tecnologias digitais de forma estratégica e inteligente para alcançar seus objetivos de negócios. É claro que inovações como a IA têm o potencial de agilizar e otimizar essa jornada, como apontam dados da McKinsey & Company de que ela pode aumentar a produtividade das companhias em 30%. Porém, visto que apenas 14% delas estão inovando com sucesso, fica evidente que tudo vai depender do seu uso alinhado a uma boa liderança e equipes qualificadas capazes de aproveitar o que ela tem a oferecer.

Sabemos que as premissas tecnológicas de mercado estão mudando muito rápido, gerando diversas transformações nos modelos adotados pelas organizações. De acordo com a 27ª edição da Global CEO Survey, realizada pela PwC com mais de 4.700 líderes empresariais de mais de 100 países, 41% dos respondentes no Brasil e 45% no mundo temem que suas empresas não sobreviverão por mais de uma década caso mantenham o mesmo rumo nos negócios.

Estamos presenciando uma descentralização sem precedentes, um novo campo de batalha onde novos players emergem e competem pela aquisição e retenção de clientes. Por isso, é cada vez mais importante que as companhias entendam o que é a inteligência digital e a incluam no seu dia a

dia para acabar com a ineficiência operacional, diminuir o churn de clientes e melhorar suas experiências de consumo.

Além disso, por permitir a integração de dados e informações de diferentes fontes e sistemas, as empresas passam a ter uma visão mais completa e precisa de seus processos, clientes e concorrência. Isso possibilita aumentar o nível de maturidade digital, escalar a produção, melhorar os processos de proteção das informações, capacitar os times para que saibam lidar com as novas tecnologias mais facilmente e tornar os seus produtos e soluções compatíveis com as inovações e o novo comportamento do mercado.

Como mostram dados do BCG, 70% das empresas não atingem seus objetivos em transformação digital por falta de uma estratégia integrada. Portanto, é essencial que as organizações que buscam diversificar seus negócios, inovar e se destacar em seus mercados adotem a inteligência digital internamente e invistam em estratégias para crescer de forma sustentável e escalável.

Precisamos cultivar a habilidade de prosperar no cenário digital
em constante evolução, se adaptar e evoluir continuamente, o
que envolve a implementação de
uma cultura organizacional ágil e
inteligente, que valoriza a experimentação e o aprendizado rápido. As empresas que adotam essa
abordagem estão mais preparadas
para enfrentar desafios, aproveitar
oportunidades, se destacar em um
mercado cada vez mais competitivo e moldar um futuro digital positivo e único.



## Reforma na Lei de RJ

Doralúcia Azevedo

Advogada de Direito Empresarial

Nos últimos anos, a questão da falência e recuperação judicial de empresas tem sido comentada na sociedade e entre especialistas, em razão de casos recentes de pedidos de recuperação judicial por grandes empresas como 123 Milhas, Gol, Subway e Americanas.

Nesse contexto, a Lei de Recuperação Judicial e Falência desempenha um papel fundamental na economia, oferecendo um arcabouço legal que visa a equilibrar os interesses de credores e devedores, além de fomentar a reestruturação de empresas em dificuldades financeiras e a realocação eficiente de recursos na economia.

Por isso, o legislador brasileiro tem avançado em pautas como desburocratização do procedimento e maior celeridade e transparência, como se observa na atual redação da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei n.º 11.101/2005).

Recentemente, o Ministério da Economia remeteu o Projeto de Lei n.º 3/2024, a fim de trazer maior celeridade e economicidade à legislação. Tal projeto foi submetido ao regime de urgência, que objetiva acelerar a tramitação das votações, e foi aprovado na Câmara dos Deputados, estando atualmente tramitando no Senado Federal.

As primeiras críticas que surgiram ao projeto se deram em razão do regime ao qual estava submetido, pois a celeridade demasiada na votação dificulta um diálogo democrático com a participação dos especialistas da área, o qual é imprescindível, dada a forte repercussão dessa temática em diversos interesses públicos e privados. Em virtude da má aceitação do regime de urgência e das duras críticas

É imperativo que o projeto de lei em discussão seja objeto de um debate público e que sejam levadas em conta as diversas perspectivas

sofridas, em 10/04, o Governo fez um primeiro "recuo", solicitando o cancelamento do pedido de urgência na tramitação.

Uma das propostas mais comentadas é a criação de um gestor fiduciário, com a função similar à do administrador judicial, que futuramente viria a substituir a figura deste. Entre os desafios dessa propositura, tem-se que, enquanto o administrador judicial é nomeado pelo magistrado, dotado de imparcialidade, o credor fiduciário será eleito por credores detentores da maioria do crédito, o que pode contribuir para possíveis conflitos de interesse, aumentando a litigiosidade na condução processual e produzindo o efeito oposto ao pretendido, que seria o de reduzir a morosidade do processo.

Leia texto completo em www. diariodonordeste.verdesmares. com.br



#Entretenimento

# Litoral cearense com risco de chuvas

Inmet destaca possiveis cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas

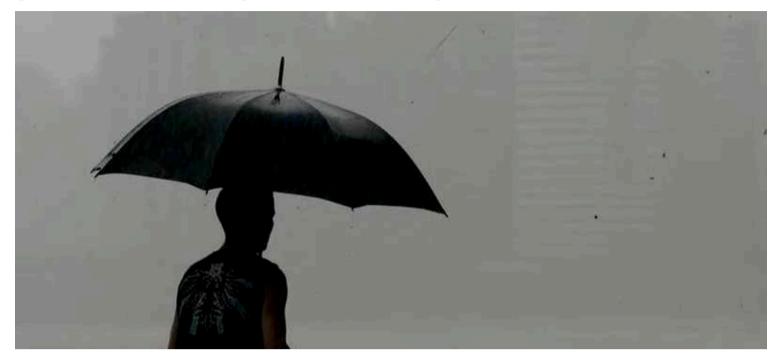

sábado (20) e este domingo (21) são de chuvas intensas e perigos em parte do Ceará, conforme aponta boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O grau de severidade apontado pelo órgão está na categoria Perigo, iniciando às 7h05 do sábado e finalizando às 10h do domingo. O volume de chuvas deve ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Os ventos intensos podem variar de 60 a 100 km/h. Segundo o Instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Entre as áreas afetadas, estão a Região Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e os municípios pertencentes ao Norte, Noroeste e Sertões cearenses.

### Muro desaba no bairro Damas

Parede de antiga fábrica de doces caiu após as chuvas dos últimos dias



No início da manhã de sábado (20), por volta das 5h, o muro da antiga Fábrica Real, localizada no bairro Damas, em Fortaleza, desabou e atingiu um veículo que estava estacionado em frente

ao imóvel naquela região da cidade. Felizmente, o local estava deserto no momento do desabamento e, por isso, ninguém foi atingido. As fortes chuvas dos últimos dias causaram a queda.

## Dupla é presa no Centro

Dois homes foram detidos com 457 peças de roupa de origem duvidosa



Após relatos de furtos por comerciantes no Centro de Fortaleza, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu dois homens, de 44 e 46 anos, que estavam "em atitude suspeita" na ocasião. A dupla estava em posse, no momento das prisões, de 457 peças de roupas de "origem duvidosa", além de uma mochila e uma chave de fenda. Havia mandados de prisão contra os dois.

## Davi desmente separação

Vencedor do BBB declarou que está "tudo certo" em sua relação com Mani

Davi Brito, campeão do BBB 24, desmentiu os rumores de separação com Mani Reggo, durante sua participação no programa É de Casa, na manhã deste sábado (20). "Continuo sim [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega. Venha, minha filha. Venha cozinhar [no programa de TV]. Venha pegar o seu calabreso", começou ele após ser questionado pela apresentadora.



## Caso Richtofen: sem perdão

Andreas Von Richtofen recebeu carta de Cravinhos, que matou os pais dele

Após receber uma carta aberta na qual Daniel Cravinhos — condenado pelo assassinato de Manfred von Richtofen — pede perdão pelo crime, ocorrido em 2002, Andreas von Richtofen, filho de Manfred e irmão de Suzane von Richtofen, afirmou que não desculpa o ex-cunhado. A afirmação foi dada ao programa Tá na Hora, do SBT, nesta sexta (19). Ele concedeu entrevista ao programa.



# SEGURANÇA



# PF apreende 18 mil maços de cigarros ilegais e prende idoso por contrabando no Cariri

Caminhão dirigido pelo homem foi interceptado em Juazeiro do Norte

**#Violência** 

segurança@svm.com.br



Segundo a PF, o carregamento continha milhões de unidades de cigarros ilegais

m uma ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará e a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sextafeira (19), em Juazeiro do Norte, um idoso de 74 anos que trafegava com carga lotada de produtos ilegais.

O homem dirigia um caminhão que levava um grande carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai - segundo a PF, aproximadamente 360 caixas, que totalizam 18 mil maços de cigarros.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi autuado pelo crime de contrabando, cuja pena máxima é de cinco anos de reclusão. A Polícia Federal informou que segue com diligências para identificar outros envolvidos no crime.

#### Mais ações no Interior

Três pessoas foram mortas em trocas de tiros com a polícia, em ação que ocorreu na noite da última quinta-feira (18) e a madrugada de sexta-feira (19), em Sobral, na Zona Norte do Estado. A

# Carga de cigarros falsos

operação também resultou na prisão de oito pessoas e na apreensão de seis armas de fogo.

No bairro Alto da Brasília, agentes capturaram quatro suspeitos e apreenderam seis armas de fogo, 60 munições, carregadores, um carro com queixa de roubo, uma motocicleta e aparelhos celulares. Houve troca de tiros e três suspeitos de 22, 26 e 30 anos foram mortos. O trio tinha passagens pela Polícia por roubos e crimes contra a administração pública.

A operação foi realizada pelas Polícias Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. A ofensiva tinha como objetivo coibir Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) no município.

Idoso preso transportava uma carga cheia de produtos contrabandeados



# NEGÓCIOS

# Como o Ceará poderá se beneficiar de acordo entre Brasil e França para energia nuclear?

Projeto bilionário para instalação de uma mina no interior do Estado está em análise no momento

**#Urânio** 

negocios@svm.com.br

# Estímulo à mineração

Brasil e a França firmaram um protocolo de intenções para cooperar na extração de urânio durante a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao país. A sinalização positiva em prol da exploração do mineral pode ter impactos no Ceará, que possui uma das maiores reservas do elemento do país.

Embora a França não tenha se comprometido formalmente a comprar urânio do Brasil, o protocolo sugere visitas de delegações do setor privado de ambos os países para facilitar o setor de projetos conjuntos, segundo o Ministério de Minas e Energia.

As usinas nucleares geram cerca de 70% da eletricidade da França. O país europeu tenta diversificar suas fontes do minério, já que depende principalmente do Niger, que passa por conflitos internos. Outras fontes são Rússia, Uzbequistão e Cazaquistão, também com problemas geopolíticos.

# Como o Ceará poderá se beneficiar

Se o Brasil for uma dos



# NEGÓCIOS

mercados escolhidos pelo país europeu, o projeto de complexo mineroindustrial para a extração e concentração de urânio e fosfato em Santa Quitéria terá um novo estímulo. Essa é a avaliação de Tomás Figueiredo, advogado especialista em Mineração e membro da Comissão Nacional de Direito Minerário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Tomás destaca que o Brasil detém praticamente toda a tecnologia da cadeia, desde à mineração ao processamento do combustível, e não deve desperdiçar a chance de expandir sua posição nesse mercado. Nesse contexto, o país teria muito a ganhar com a consolidação do projeto do interior do Ceará.

"A capacidade de produção dentro do consórcio hoje seria de 2.300 toneladas de urânio por ano. É algo que corresponde a quase 10 vezes o que o Brasil produz atualmente. É uma oportunidade importante se o Brasil se inserir como um fornecedor de urânio ou quem sabe de combustível nuclear para todas as nações que estão com o fornecimento prejudicado pelo isolamento da Rússia", afirma.

O Brasil tem capacidade para ter uma das três maiores reservas de urânio do mundo, segundo o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen). Os recursos estão distribuídos principalmente no Ceará, Bahia, Amazonas e Pará. A única mina de exploração do urânio em operação no País está localizada em Caetité (BA), com capacidade de produzir cerca de 400 toneladas por ano.

A Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que integra o Consórcio Santa Quitéria, aponta que o acordo entre Brasil e França mostra que o mercado internacional reconhece a relevância do setor nuclear brasileiro. O projeto ainda não tem autorização completa de instalação.

A INB reconhece que ainda é cedo para avaliar as oportunidades de negócio, devido à necessidade de aprovação de todas as licenças do projeto. "O incentivo pode impactar mais os negócios da INB que está atenta às movimentações do setor energético mundial, que está voltando a investir na energia nuclear como fonte de energia limpa", destaca a empresa.

#### Consórcio Santa Quitéria

O projeto de Santa Quitéria prevê extração na Jazida de Itataia do mineral colofanito, que deve ser separado em fosfato e urânio. Enquanto o urânio deve ser utilizado como matéria-prima para geração de energia nuclear, no complexo Angra dos Reis ou por outros países, o fosfato deve dar origem a fertilizantes e suplementos.

O empreendimento é idealizado por um consórcio entre a Galvani Fertilizantes e a Indústrias Nucleares do Brasil (INB), empresa pública que detém os direitos minerários da jazida.

A previsão é que o negócio tenha produção anual de 1,05 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados e 220 mil toneladas de fosfato bicálcico. A produção prevista de 2,3 mil toneladas de concentrado de urânio equivale a 0,2% de todo material a ser produzido.

Mesmo com o apoio do governo estadual, o projeto não é unânime. Em audiências públicas de discussão dos impactos do projeto, em 2022, manifestantes se posicionaram contra o empreendimento por possíveis vazamentos e acidentes com material radioativo na área.

Com investimentos esperados de R\$ 2,3 bilhões, o projeto ainda depende de algumas autorizações para ser concretizado. O consórcio recebeu aval da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para instalar a jazida, mas ainda precisa passar pelo processo de licenciamento ambiental no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Tomás Figueiredo aponta que a viabilidade técnica deve ser avaliada pelo instituto, a partir da análise dos riscos ambientais. O especialista em mineração destaca os possíveis benefícios do projeto para a economia cearense.

"Você tem um ganho para o estado de incremento de tributos. Diferente de uma siderúrgica, que está em uma zona livre de impostos, é uma atividade tributada normalmente. Vai colocar o Ceará no mapa da mineração, é um projeto de classe mundial", afirma.

Se o Brasil for escolhido pelo país europeu, o projeto de Santa Quitéria de extração de urânio ganha novo estímulo

O projeto da mina de Itataia, no interior cearense, pretende extrair urânio e fosfato





# MÚSICA

# Reverência ao vinil

Redação

verso@svm.com.br



eja para dançar, colecionar ou até servir como mote de conversa, o disco de vinil resistiu ao tempo e às previsões negativas de que ficaria obsoleto ou ultrapassado com as novas tecnologias para ouvir música.

Para comemorar o formato e, também, a permanência dele, ficou instaurado que 20 de abril é o Dia do Vinil, De feira de discos à festa, Fortaleza comemorou o Dia do Vinil; Data que celebra o formato de mídia analógica foi marcada por diferentes eventos na capital cearense neste sábado (20)

este sábado. Consta que a data foi criada em 1978 por fãs e admiradores do músico mineiro Ataulfo Alves, que se juntaram para celebrar a memória do artista, falecido anos antes.

Em Fortaleza, a cultura do colecionismo de discos de vinil é forte, com diferentes lojas, eventos e espaços dedicados aos LPs. A cidade oferece diversas opções para os amantes de vinis e eventos comemoram a data neste fim de semana.

Feira vinil, chope e Etc

Realizada em parceria entre a loja Sonoro Discos e o Biergarten Gastrobar, a data foi marcada pela 13ª edição da Feira Vinil, Chope e Etc. A programação, como o nome do evento adianta, reuniu música e bebida, incluindo promoções especiais.

#### **Direct discos**

A Direct Discos celebrou a data com grande garimpo de vinis a R\$ 2 a unidade.

A iniciativa começou com atuação somente virtual, em 2020, até inaugurar espaço físico na avenida Monsenhor Tabosa – promoveu, em alusão à comemoração, um dia de promoção. Foram cerca de 2 mil LPs a preço acessível e simbólico.

#### **Imagens sonoras**

O Museu da Fotografia de Fortaleza promoveu mais uma edição do projeto Imagens Sonoras, um encontro voltado para debater sobre as capas de diferentes discos. A edição do sábado foi feita em alusão ao Dia do Vinil e comemora os 30 anos do disco "Da Lama ao Caos", da Nação Zumbi.

A conversa, mediada pelo artista e curador Régis Amora, teve como convidado o cantor cearense Mateus Fazeno Rock, além de Tomé Braga na música. Houve venda de vinil.

#### Hifive discos e bar

A Loja Hifive realizou festa com música 'pra dançar' na comemoração do Dia do Vinil.

Por falar em Hifive Discos, o espaço de música e bar promoveu, na loja física, uma programação própria para marcar a data especial. O espaço recebe a DJ Julyanna, que levou discotecagem em vinil para o público.

Um passeio por diferentes artistas e gêneros.



# SINTONIZE

PADIO FINA VERDINHA





Lourenço em Ceará x Goiás

## Ceará joga melhor, domina o Goiás, mas estreia com empate na Série B do Brasileirão

Equipes empataram em 1 a 1 na rodada de abertura da Série B

#Brasileirão

jogada@svm.com.br

# Empate na estreia

Ceará empatou por 1 a treia na Série B do Brasileirão 2024. O Vovô foi superior na partida, teve chances de vencer, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas.

Com o resultado, as duas equipes somaram o primeiro ponto na competição nacional que vale vaga na Primeira Divisão em 2025 para os quatro primeios colocados após 38 rodadas.

No próximo jogo pela Apesar do com o Goiás na sua es- competição, o Ceará viaja para encarar o Mirasol no Interior de São Paulo. Já o Goiás fará sua estreia em casa diante da Ponte Preta.

#### Detalhes do jogo

Apesar do placar indigesto, por estar jogando em casa, o Ceará fez um jogo de imposição e dominou a partida. O Goiás, visitante, pouco incomodou o Alvinegro.

Porém, foi o Alviverde

empate, o time do Ceará dominou o jogo e teve chances de sair com a vitória

que abriu o placar com Paulo Baya. Após passe de Thiago Galhardo, ele driblou o marcador e chutou rasteiro no canto do goleiro Richard: 1 a O. O time visitante ainda teve a chance de ampliar o marcador, por meio de um pênalti. Tiago Galhardo, ex-Fortaleza, que já tinha dado uma assistência, foi para a cobrança e o goleiro do Vovô defendeu.

O panorama do jogo, entretanto, pouco se alterou. O time cearense seguiu dominando as ações e o Goiás fechado no sistema de marcação.

Ainda no primeiro tempo, o Ceará empatou o jogo. Após bela troca de passes, Erick Pulga invadiu a área e foi derrubado. Em cobrança segura, Lourenço marcou o gol de empate do Alvinegro.

No segundo tempo, o Ceará seguiu pressionando e o Goiás se defendendo. O Vovô ainda teve outras chances de marcar, mas não conseguiu balançar as redes.

## Leão encara o Altos de olho em vaga na semifinal do Nordestão

Fortaleza enfrenta o time piauiense nesta domingo, na Arena Castelão. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer avança

JOGADA

#CopadoNordeste

jogada@svm.com.br



Leão deve entrar em campo com time modificado

# Jogo que Vale classificação

ste domingo (21) está reservado para as definições na Copa do Nordeste. Fortaleza e Altos se enfrentam, em jogo único, de olho na última vaga das semifinais do torneio regional. A partida acontece na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília). Nos únicos três encontros entre as equipes, a igualdade se sobressaiu. O placar de 1x1 se repetiu em todos os jogos até aqui. Para este duelo, em caso de qualquer resultado de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

O vencedor já sabe que vai enfrentar o Sport na próxima fase. O Leão da Ilha bateu o Ceará nas quartas de final, por 2x1. Independentemente de quem passe entre Fortaleza e Altos, a partida será realizada em Recife, já que o Sport tem vantagem pela campanha na fase de grupos.

### Ausências e dúvidas

Apesar de estar invicto no mês de abril, o Leão vem de um resultado não tão satisfatório. A equipe cedeu o empate, em 1x1, na partida contra o Cruzeiro no Castelão, pela Série A. Para enfrentar o Altos, o treinador Juan Pablo Vojvoda realizou duas atividades no Pici. A expectativa é que ele faca muitas mudanças em relação ao time que entrou em campo contra a Raposa, já que tem pela frente uma sequência complicada na Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil.

"É uma situação que temos que resolver. Agora todos os times vão jogar o Brasileirão e nós não vamos. Dificulta, é verdade. Depois Copa Sul-Americana e Copa do Brasil estão todos nas mesmas condições. Se joga Copa do Brasil, todos jogam. Se joga sul-americana, todos jogam. Não se suspende uma partida do brasileiro para disputar esses campeonatos. Mas é uma copa que é muito tradicional aqui no Nordeste e vamos jogar com a máxima responsabilidade, sempre fizemos", diz o técnico Juan Pablo Vojvoda. Entre as dúvidas para o

duelo deste domingo, estão os zagueiros Tomás Cardona e Benjamin Kuscevic, ambos com desconforto muscular. A principal baixa segue sendo o meia Calebe, com edema muscular na coxa.

Os quatro reforços já anunciados pelo Fortaleza, Kayzer, Martínez, Felipe Jonatan e Breno Lopes, não podem atuar pela Copa do Nordeste, pois não foram inscritos a tempo, e também ficam de fora do confronto.

A equipe piauiense se consagrou campeã estadual, após bater o Parnahyba nos pênaltis. Desde então, o time de Flávio Araújo está totalmente focado na decisão contra o Fortaleza.

O vencedor do confronto entre Fortaleza e Altos vai enfrentar o Sport na semifinal da Copa do Nordeste

